# II CITADINO ITALIANO

GIORNALE - RELIGIOSO - POLITICO - SCIENTIFICO - COMMERCIALE

#### Prezzo d'associazione

A. domicilio e per tutta l'Italia: Anno L. 20; Semestre L. 11 — Trimestre L. 6. Per l'Estoro: Anno L. 32; Semestre L. 17; Trimestre L. 9. I pagamenti si fanno autecipati — Il prezzo d'abbonamento dovra essere spadito mediante vaglia postale o in lettera reaccomandata.

# Esce tutti i giorni esclusi quelli successivi alle feste.

Un numero a Udino Cent. S Foori C. 10 Arretrato C. 15

Per associarsi e per qualsiasi altra cosa, indirizzarsi
unicamente al Sig. Carlo Marigo, Via S. Bortolomio, N. 18

Udino — Non si restituiscom munoscritti — Lettere e
plichi non affrancati si respingono.

#### Inserzioni a pagamento

In terza pagina per una volta sola Cent. 20 per linea .

Bpazio di linea.

In quarta pagina Cent. 15 per linea o apazio di linea, per una volta sola — Per tre volte Cent. 10 — Per pre volte prezzo a convenirsi.

I pagamenti dovranno essere antecipati.

#### OUERRA E PAME CESSATE

Le chiacohere de' pubblicisti s'aggirano aggi sull'armistizio segnato e concluso; in quanto a nie, non mettendoci su nè sal nè olio, e detto di tutto cuore laus Deo! per tanto sangue umano risparmiato, penso bene di mandar agli atti tutto quell'arruffato incarto, per dir come dicono i piemontesi italiani.

Al più se volete dirò dolla fine tattica della Russia di aver saputo condurre le cose in modo che le potenze maggiori e mi-nori da un po' di chiacchere in fuori non se ne sieno occupate gran fatto. Dirò, ed ammirerò anche la sua pazienza dell'aspettare di dar il colpo di grazia all'illustre infermo ad altro tempo per non far dir troppo alla gente. Compiangerò all'insufficienza delle preghiere turche fatte con tanto scalpore dai minaretti delle loro moschee perchè i cristiani russi siene esterminati; sentirò anche un po' di teompassione al vedermi ridotto il Gran Turco in zucca, in camiciuola e in babbuccie; ma poi non m'occuperò d'altro perche, italiano di nome e di fatto, seguo la politica dell'ex Eccellenza sua Melegari, il quale a quanto pare, sulle botte turche ai russi diceva: ben date! e sulle botte russe ai turchi, se fosse vissuto al ministero sino all'ultima fase della guerra avrebbe con tutta disinvoltura ridetto: Ben date e meglio ricevute!

E di fatto che ameri dovrò aver io per il Cosacce potente? Forse perchè s'è messo in moto col detto di protegger i cristiani? La cara grazia di quella protezione! Se ci fu gente maltrattata dai russi mai, furono ora precisamente i cristiani. Vedi Polonia, e sentirai che ululato e che pianto! Va su in alto in Siberia, e tra quelle ghiacciaje contali i cristiani relegati, e Dio ti scampi e liberi

poi da quella protezione. Forse gli dovrò voler bene per il lume di civiltà che tiene in mano? Ma l'è una civiltà da inorridire la sua al vedere i massacri operati a sangue freddo sopra a nemici e a non nemici in quella sua corsa. Eppoi, Cosacco e civiltà nessun s'è mai sognato di appajarli: tanto varrebbe appajare tenebre e lume; odio ed amore; un po' d'umanità con un po' di ferocia.

Coi turchi nemmeno ci ho avuto mai buon sangue. Che farne d'una gente accoccolata e fumante? Che ha le Odalische in terra e le Peri in paradiso, più sudicia d'un cane sudicio? Che per noi italiani 'è stato sempre un prossimo pericoloso nei tempi andati, fastidioso sempre, avvegnachè per sognati e-quilibri tenuto in piedi dall'ajuto di armi nostrane? Se e' cade, non mi ci metto certo a ballargii sopra la danza macabra nemmanco; ma l'ajuterei a levarlo di soppeso, è metterlo in un caicchio e vogarlo al di la dello stretto col patto che e' non abbia mai più a ripassar l'acqua, neppur spinto da a-more inverso Ero come il Leandro di Museo.

Tutt'al più, per tenere buona memoria di lui, mi terrei per onorato d'avere in mia mano quel suo palo, per fare a tempo e a luogo un regaletto a certi esaminatori de' miei stivali, i quali vogliono vedere in me amori turchi quando invece non si concludono a nient'altro che a un pio desiderio d'avere in mia mano per poche ore soltanto quel semplicissimo gingillo. Che lavori io farei! da sapermene grado l'umanità tutta quanta.

Dunque dell'armistizio non me n'occupo, di quello intendo di turchi e russi, perché voglio rivolgere la mente e il cuoro de' miei lettori all'armistizio della fame incominciato già a trattare dal ministro Magliani delle finanze.

V'ho detto già ch'e' lavorava ]

a scemaré le tasse senza scemare le entrate. La cosa di primo tratto pareva difficile, impossibile anche se volete, tanto più che contro a lui stava la maldicenza messa fuori da un giornalone del paese ch'e' fosse cioè nè più nè meno che un baggiano in fatto di finanze.

L'era precisamente una maldicenza, perchè anzi si vide subito che lui e sapeva promettere e mantenere ad un tempo. Il decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale che accresce il prezzo dei sigari e del tabacco per diminuire la tassa del macinato è d'una sapienza incontestabile. Quel decreto dice a tutti: Bando alla fame e viva la polenta!

Sicuro, i tabacconi e i fuma-tori se l'avran per male. Che se l'abbiano, ma il ventre dei poveretti non ruglicrà più per fame certo. Cosa davvero di grande consolazione! Gli altri Ministri, il Cavour, il Sella, il Minghetti si son resi celebri per il nome dato ai loro sigari che, senza volerlo essi, o attossicano o fanno sdilinquire lo stomaco; il Magliani accrescendo il loro prezzo consola e riempie il vuoto ventre abbattuto ed estenuato dalla tassa del macinato. Bravo, Eccellenza, avanti sempre così. Per quel che vale, ic imprometto e le mantengo il povero mie appeggio.

#### GLI ANNI DEL PONTIFICATO ANTIOCHENO E ROMANO DI S. PIETRO, E IL S. PADRE PIO IX.

Il Catholic Mirror di Baltimore, sabbato 12 gennaio, dopo di avere riportato l'appello della Federazione Piana delle Società Cattoliche in Roma per il Giubileo Antiocheno di Sua Santità Papa Pio IX, sotto il titolo — Gli anni di Pletro — reca il seguente:

«Nella prima nostra pagina di quest'oggi vede la luce un impertante documento. È una circolare della Federazione Piana di Roma, con la quale i cattolici di tutto il mondo sono invitati; «A celebrare nel prossimo mese di giugno un memorabile glorioso ed unico avvenimento, chè allora il nostro Santo Padro Pio IX, piacembo al Signore, raggiungera gli anni, ni Pietro, come Pontefice in Antiochia e in Roma.

A dare una contribuzione in denaro per opporsi in Roma all'opera distruggitrice dei nemici della Religione di Gesà Cristo, fatta coi fondi spediti dall'estero, e così mettere le Società Federate nella possibilità di zussidiare ed incoraggiare le scuole cattoliche ed altri istituti di educazione della Città Eterna, e per sovvenire le povere famiglie che mandano i loro figli a codesti istituti.

«A tale appello una risposta generosa verra fatta senza dubbio da tutte le diocesi di America, Baltimore, Richmond, Wilmington, Wheeling, et il Vicariato della Carolina del Norda vorra, è da sperarlo distinguersi per la sua liberta. Tutto le somme mandate a questo officio saranno prontamente annunziate e spedite a Roma, il più prontamente possibile.

#### ALL'EX-PADRE CURCI un Padre della Compagnia di Gesti

É uscito in Roma, stampato dalla tipografia di Propaganda, lo scritto, già annunziato, di un Padre della Compagnia di Gesù, col titolo: «Breve esame dell'opuscolo del sacerdoto Curci: Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia.» Per darne un'idea al lettore, ne pubblichiamo l'Indice:

PARTE 1º — Esame dei concetti — I. I due primi capi. — Niuna loro connessione col resto. Triplice shaglio dell' Autore intorno all'atto di fede. Altri suoi scappucci. Diversità del potere sovrano, in quanto risiede nel Papa. Garbugli ed incoerenze dell'Autore.

II. Il domma dell'imminente trionfo.

— Fingimento gratuito dello Scrittore
a carico dei cattolici. Ciò che questi
hanno veramente detto. Ragioni del
fingimento.

III. Curiosa esegesi della dichiarazione ecclesiaslica intorno alla necessità del potere temporale. — Tro capi, per cui la dichiarazione di cui si parla è resa vapa dall'Autore. Loro confutazione. L'Autoro considera il Papa per rispotto alla sela Italia. IV. La corrente. — Scoperta della corrente e sua origine nello siesso Papa. Conforto che venne alla corrente dei cortigiani, dalle profezie, dai paralogismi. Perche il disinganno doveva venire, non da principio, ma dopo un anno.

V. La concordia. — Ridicolaggine (dall'Autore stesso confessata) delle antiche proposte curciane. Nullità delle nuove. Secondo l'Autore, la concordia già esiste. Le elezioni politiche. Varii punti da netarsi a loro riguardo.

VI. Le opere cattoliche. — Dispregio dell'Autore per le opere dei cattolici. Millanteria per la sua pensione universitaria. — I pellegrini, i cattolici liberali ed il Sillabo.

VII. Rea tendenza del fibro. — Amore della patria quasi alla pagana. Discordia che pone tra cattolici, e raffreddamento nella riverenza al Pontefice. La Chiesa in mano ai suoi nemici.

PARTE 2° — Esame del fatto. — I. Perche si debba prendere in esame il racconto che fa il sacerdote Curci del fatto suo particolare.

IL Quale zelo movesse il Curci ad immischiarsi, come fece in quello che non gli spettava.

III. Quale direzione dessero i su periori allo zelo del P. Curci.

IV. Dello scritto che il Curci presento privatamente al Santo Padre nel 1875; come per questo e per altro avesse riprensione, e del modo con cui il Curci la ricevette.

V. Storia del divieto fatto al Padre Curol di predicare il quaresimale in Milano, dopo la pubblicaziono di un opuscolo imputato alla sua penna.

VI. Se il Padre preposito generale della Compagnia di Gesù avesse por se chiara conoscenze di ciò che costituiva la causa del Curci.

VII. Di una invenzione del Curci; della sua lettera al Santo Padre nel febbraio dell'anno 1877, e del come si diportasse predicando il mese di maggio in Milano.

VIII. Senza colpa dei Curci, i giornali divulgano il suo privato scritto del 1875 al Santo Padre. Necessità di una pubblica riparazione dello scandalo ordinata al Curci dai Padre generale della Compagnia. Sua risposta evasiva.

IX. Incongruenzo e contraddizioni del Curci in questa faccenda. Nuove insistenze del suo Padro generale. Rifluto del Curci, e suo strano modo di procedere.

X. Qual fosse, dopo questo rifluto del Curci a sottomettersi, lo stato della sua causa.

XI. Vane prove del Padre generale, per vincere l'animo di Curci. Del suo lamento d'essere stato giudicato senza essere interrogato. Egli ricasa ogni proposta del Padre generale e si offre ad uscire dalla compagnia di Gesù.

XII. Il Curci va in Roma. Che cosa vi conoscesse, Suoi colloquii col Cardinale segretario di Stato, Sognata violenza morale e scrupoli curiosi. Ubbidisce e poi se ne pente.

XIII. Ultimo colloquio del Curci col Cardinale. Ingegnosa trasposizione di una risposta. Come il papa non entrasse ed entrasse nel suo fatto, che si mostra aver tutto comune coi somiglianti.

XIV. Il Curci comunica le sue cose al giornalismo settario. Chiede formalmente al Padre generale di essero licenziato dalla Compagnia di Gesù. Se egli in ciò fosse parte attiva o passiva.

"XV. So al Curci fosse imposto un grave e pubblico peccato.

XVI Lettera con cui il Padre generale accompagna il decreto dimissionario del P. Curci dalla Compagnia. Commenti che egli vi fa. Chi dicesse l' ultima parola in questo fatto. Conclusione.

## Notizie Italiane

La Gazzetta ufficiale del 2 febbraio contiene:

1. Nomine neil' Ordine della Corona d'Italia. 2. Relazione e decreto, in data 2 febbraio, che approva la tariffa dei Inbacchi fabbricati nello Stato, a datare dal 3 febbraio, che stabilisce la tariffa dei tabacchi esteri, a datare dal 3 febbraio 1878. 4. R. decreto 27 gennaio, il quale stabilisce che i biglietti della Banca Nazionalo nel Regno d'Italia da L. 250 e da L. 1,000, stati dichiarati provvisoriamente consorziali con R. decreto 14 giugno 1874, cesseranno col primo aprile 1878 d'avere corso forzoso e d'essere inconvertibili in tutto lo Stato ed in tutte le contrattazioni.

— il Diritto annunzia che il procuratore generale presso la Corte d'Appello di, Palermo, comm. Morena, chianato espressamente in Roma, intervenue ad una conferenza che ebbe luogo al palazzo Braschi, ed alla quale prescro parte il presidente del Consiglio, il ministro dell'interno ed il guardasigilli.

Oggetto della conferenza forono le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia e specialmente nella provincia di Palermo.

— La Riforma annunzia che il ministro dell'interno ha nominato la Commissione che deve studiare le riforme da appotrarsi alla leggo di pubblica sicurezza. Sono stati chiamati a farne parte, gli onorevoli comm. scaatore Borgatti presidente, Boschi scaatore — Nelli Loronzo, deputato — Taiani Diego, deputato — Monzani Cirillo, deputato — cav. Mazzuechelli, capo-sezione al ministero dell'interno, segretario.

Secondo il l'anfulla, è già pronto il progetto di leggo, e in questo si sta scrivendo la relazione ministoriale per la riduzione della tassa del macinato. Il progetto sarà presentato alla Camera appena aperta la sessiono legislativa. Esso è destinato a figurare come primo saggio del programma della nuova amministrazione. La riduzione non sarebbo che di undici milioni, e si riferisce alla tassa di macinazione di alcuni cereali solamente.

— Il Bersaglière dice che l'altra sora si sono riuniti presso l'on. Crispi i deputati La Porta, Miceli, Damiani, Taiani, ed altri dissidenti. L'on. Cairoli si scusò dicendosi indisposto. L'on. Crispi accannò genericamente al programma del Ministero, e gli intervenuti si astennero da spiegazioni troppo esplicite. L'adinanza si sciolse senza avere concluso nulla, e rimandando la cosa ad altra unione.

— Seconde quel che serivono dalla capitale al Caffare sarebbe in Roma voce assai accreditata che l'on. Grispi abbia finalmente saputo decidere il Presidente del Consiglio al totale abbandono delte convenzioni ferroviario.

Più oltre poi lo stesso corrispondente scrive che l'on, ministro dell'interno, parlando in uno dei decorsi giorni in mezzo a un crecchio di deputati « diceva di sdegnaro conoubii e transazioni di sorta; diceva che il governo, di cui egli fa parte presenterà tali proposte, per lo quali una maggioranza non si può non riuniro; o affermava che tra queste proposte, quella dell'onor. Magliano avrebbe mostrato al paese ch' esso è governato da gonte seria, che non fa delle chiacchiere, ma fa praticamento il suo bene.»

— S. M. il re, nel Consiglio dei ministri tenutosi il giorno 3 corre, lirmò il decreto che nomina la Commissione incaricata di studiare la questione degli scioperi. Essa componesi: del cav. Bonasi, professore di diritto amministrativo all'Università di Modena, del senatore prof. Gerolamo Boccardo, dei deputati commendatori Luzzatti, Morpurgo, Alvisi e del comm. Boron, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

Un comunicate officiose al Popolo Romano dice che il Presidente del Consiglio, on Depretis, è occupato a preparare e discutere le proposto che dovranno essere presentate alla Camera; e non gli resta quindi più tempo d'assistere alle conferenze, onde prendere gli opportuni accordi.

Il comunicato aggiunge che all'onor. Depretis manca pure la volontà di farlo: dice dolergli che uomini parlamentari lo facciano segno a grossolane ingiurie; come, ad esempio, quella di Bertani, che lo chiamava « la più grande incapacità estimata, la più gran beria, che si fossero mai viste insieme. »

#### COSE DI CASA

A Provveditore per gli studi della nostra Provincia è stato nominato il cav. Carlo Garginili provveditore aggiunto del Ministero della Pubblica Istruzione,

Cambiamento di guarnigione. Leggiame nell'Itatia Militare che nell'autunno del corrente anno, il 72º Reggimento fanteria passerà a Foggia, e verrà qui a rimpiazzarlo il 47º che ora si trova a Milano.

#### Municipio di Udine AVVISO.

Fu rinvenuto un porta monote che vonne depositato presso questo Municipio Sez. IV.

Chi lo avosse suarrito, potrà ricuperarlo dando quei contrassegoi ed indicazioni che valgano a constatarne l'identità e proprietà. Il presente viene pubblicato all'albo Municipale per gli effetti di cui gli art. 715 e 716 del Codice Civile.

Dal Municipio di Udine, 4 febbraio 1878. Il Sindaco

#### f. A. di Prampero.

Disgrazia. Icri verso le ore 3 pom. la Guardia Doganale I. G., trovandosi alla Stazione, nell' indossare un pajo calzoni accidentalmente facova esplodere una pistola, che tenevo in una tasca del medesimo, ed il projettilo andava a ferirlo ad una coscia, gravemente. Fu tosto trasportato all'Ospitale.

Tolmezzo, 3 febbraio.

Poiché Ella si compiace, e lo ha annunziato, di accogliere nelle sue colonne cose di casa che abbiano un interesso colla morale e colle leggi civiche, eccole una notizia palpitante come si dice di attualità.

Un Monicipio non lungi milio miglia dallo scrivente, benché nel suo capo c ne' suoi membri non ostile alla Chiesa corre pericolo di affogare nella legalità.

orre pericolo di affogare nella legalità.

Nella giernata del 2 corr. festa della Purificazione di M. V. al capo-luogo si fece scuola. Il municipio in detta circo-stanza come in altre consimili si mestro scrupoloso osservatore dell'istruzione nei giorni festivi dalla leggo civile soppressi.

Ma in questo caso il municipio non ha

rappresentata la popolazione che freme per ciò, sibbene l'indifferentismo di qualche suo membro. Per una tal quale abitudine presa su e per un resto di senso religiose i fanciulli si mostrarono sempre ritrosi a frequentare le scuole nei grorni festivi soppressi. Ed eccoti che a togliere tale abuso, il municipio, o meglio chi per esso, alla vigilia di tati giorni ordina perentoriamento ai maestri di far acuola cod i maestri intimano la pena di esclusione senza misericordia a quegli alunni che in tali giorni mancassero alla scuola per andaro allo funzioni ecclesiastiche.

Faccio astrazione delle leggi che comandano; ciò io mi limito ad alcune osservazioni sul fatto localo. Le scuole sono beno dirette: l'istruzione elementare largamente impartita e con intelligenza: gli alunni numerosi, assidui, svegliati: di pti la scuola serale pur essa ben coltivata: dunque, e io sono un nottolone; e nonveggo questa necossità e questo rigore nol voler scuola in detti giorni In altro circostanze non piovono ai maestri tali raccomandazioni.

Lo zelo spiegato in tali circostanze mi è arra sicura che il municipio sarà egualmente zelante osservatore delle leggi negli interessi per gli adulti suoi amministrati. Così saromo posti al sicuro di non morire di inedia scientifica e di esattezza legale, ma correremo l'altro pericolo di morire assisti da istruzione.... atea e da un cumulo di lasse.

Agginugo che codesto municipio troppo occupato nella pobblica istruzione non ha tempo bastevolo per dar ascolto a replicate grida di dolore che certi forastieri stanziati muovono contro il suono delle campane. Ali benedetto campane voi avote il torto di turbare col vostro suono diurno il sonno di chi passata tutta la notte nello orgie, dorme nel giorno. Signori campanofobi quelle campane hanno suonato alla morte di altri che le odiavano. Taceranno le vestre imprecazioni centre esse, ed esso continueranno a suonare ancora. Si-gnori campanofobi fate una istanza al municipio żelante delle leggi affinche dia ordini perentorii ondo gli alunni tanto istruiti e gli adulti non turbine con canti. urli, schiamazzi notturno i sonni dei pacifici cittadini nelle sere dei giorni festivi soppressi o di quelli che non furono sinora soppressi.

In una corrispondenza dalle carniche valli riferentesi alle funchi onoranze rese al defunto nostro re è successa una lacuna che mi affretto a riempire. Le mura del maestoso Duomo di Tolmezzo lamentavano da oltre duo lustri l'assenza della crema del paeso. Ebbene quelle funebri onoranze richiamarono entro quelle mura una turba di pecore da tanto tempo sbandato. Sarà sincera e diriatura quella pietà?.... Lo prova lo zelo di voler la senela nei giorni festivi.

Aggradisca una buona volontà di veder i nostri municipii non neutrali in religione ma decisamente rappresentanti di popolazioni in maggieranza religiose.

# Notizie Estere

Austria Ungheria. Nessuna notizia circa alla soluzione della crisi austriaca. Il gravo momento, che pure avrobbe dovnto bastaro a farta evitare, or che è scoppiata, influisce sul suo profungamento.

A questo proposito, si serivo da Vienna in data del 30:

« La Camera dei deputati si riuni ieri in una seduta al cui ordine del giorno stavano oggetti di minor conto. È naturale che tutto l'interesse è ora rivolto alle difficoltà dell' attuale situazione. La notizia di nuore trattative cell'. Ungheris sembra prematura. Non è noto che l'imperatore abbia chiamato altri membri della Camera, e tutte le chiamato che ebbero luogo finora non avevano che un carattero metamente consultivo, giacchò nessuno dei deputati stati citati finora dal monarca,

ebbe l'incarice di formare un nuovo ga-

« Intorno all' argomento dell' collequio avnto dal barono Kollersperg coll' Imperatore, girano notizio contradditorie, lo quali non meritano fede appunto per le tante contradizioni. Oggi è atteso qui da Innsbruck il conte Taale, non saprei se chiamato anche esso dal monarca. »

Mancano notizie posteriori a queste che, come si vede, lasciano la situazione come

l' hanno trovata.

Circa alla politica estera dell' Austria-Ungheria, nella questione d'Oriente non è più posta in dubbio. l'autenticità della nota Anprassy, di cui la Presse di Vienna ed il Fremdenblatt hanno pubblicato il testo, che il nostro giornale ha riprodotto

Ma, come si vode. essa non è tale da influire menomamente sui rapporti anstrorussi, perché la Russia ha replicatamente dichiarato che ammetteva la partecipazione delle potenze al regolamento definitivo della questione orientale.

I giornali di Vienna recano infatti in data del primo:

« Novikoff lesse ieri ad Andrassy una notas dichiacante che la Russia vuole mantenere gli accordì presi e non conchin lere I preliminari di pace senza il consenso delle altre potenze. Un' eguale nota venne spedita a Pest. »

Se la cosa é, come pare, vera non vi son dinque a tomere da questo lato miove

Inghilteara. M. Gladstone è risoluto di opporsi con tutte le sue forze al vote del credito suppletivo nell'idea che lo si domandi per metter l'Inghilterra in grado di presentarsi forte coi segni e coi simboli del militarismo, nelle conferenze pacifiche della diplomazia europea. Domanda se queste sia un modo ragionevole d'agire, e se talo condotta invece di essere degua di un paese civile, non sia piuttosto un deciso regresso alla barbarie.

La Pail Mail Gazette flagella, il Gladstone, come l'uomo che colla sua vanità

splenetica, finora è riuscito a paralizzare l'azione del Governo, umiliando l'Inghilterra all'interno, rendendola oggetto di pietà e di disprezzo all'estero.

Lo Standard aggiunse che la proposta di M. Gladstone è insidiosa; che i membri della futura conferenza non apparten-gono all'amabile società de' Quacqueri ma che sono delegati delle grandi potenzo armate. A quella conferenza la nessun nome avrà potere, se non infonde la certezza che alle parole possa seguire un' azione armata. Altra cosa è affibbiare uno scudo per difesa; altra cosa è brandire le armi di guerra. L'Inghilterra sa bene che le sue parole non avranne peso, se noli sostenute da armamenti formidabili; se non dimostra la sería volentà di servirsene ave sia necessario, nel modo richiesto da interessi suoi e della giustizia: si vis pacem, para bellum.

Francia. Telegrafano da Tolone al Journal de Nice che la squadra ha avuto ordine di sospendere la sua partenza pel golfo Juan. La squadra resterà ancora alcuni giorni nel porto di Tolone a di-sposizione del ministro a cagione delle eventualità che potrebbero verificarsi e rendere necessaria la sua partenza per il Levante.

- Corre voce, dice un dispaccio dell' Havas, che il principe imperiale alibia in animo di chiedere al governo la faceltà di presentarsi al consiglio di revisione altorchè i giovani iscritti che banno estratto il numero nello stesso tempo di lui saranno chiamati a presentarsi.

Germania. Secondo quanto aununzia la Germania il signor von Diest Daber ha dato una querela per calunnia al prin cipe Bismark. La querela è stata accettata dal tribunale ed il dibattimento è fissate 23 febbraio. La cagione della querela è lo scritto anonimo che fu letto dal pubblico ministero nel processo contro il signor von Diest-Daber.

- Il ministro delle finanze di Romenia, Campineano, è partito da Berlino dopo essere stato ricevato più volte dalla famiglia imperiale.

— Si dice cho le Camere prussiane rimarranno adunate fino al 10 febbraio e quindi saranno chiuse.

- Il conte Eulemburg ministro dell' interno del regno di Prussia che trovasi a Vevey farà ritorno a Berlino verso la metà d'aprile, epoca nella quale spira il sno permesso, per sollecitarne no nuovo. Dicesi che allera si affiderà ad altri il portafoglio dell'interno non volendo il conte Enlemburg riaccettarlo a nessun patto.

- Le commissioni del Bundesrath discussero nella seduta del primo febbraio il progetto di legge sull'aumento delle imposte sui tabacchi e si dichiararono propense ad accettarle.

Spagna. Secondo na telegramma da Avana sarà fra poco firmato na trattato con S. Domingo, medianto il quale la Spagna assumerà il protettorato di quella

- Si dice che saranno conferite decorazioni agli ambasciatori straordinaci che assistettero al matrimonio del re.

#### Cose d'Oriente

I dispacci da Costantinopoli giungono oggi per una via nuova, quella del Cairo, poiche, com'e noto, le comunicazioni telegrafiche fra Costantinopoli e l'Europa crano interrotte e lo sono ancora forse.

Tre sono finora quel dispacci, e tutti dicono poco su poco giú la stessa cosa; essi recano la buona novella; il protocollo per le basi della pace e dell'armistizio sarebbe state firmato il giorno 1 febbraio ad Adrianopoli.

.Il bacio di pace sarebbe stato scam-biato fra il Sultano e lo Czar, per tele-grafo, dopo che il Sultano ha telegrafato allo Czar di far fermare la marcia dei russi, e accettando le condizioni della

pace. È questa la terza o quarta volta cho ha luogo un tale annuncio. Sarebbe questa la buona? Tutto fa crodere di si. Ma, se è anche vero che il protocollo fu firmato, non si può dire che la situazione è migliorata fino a che non sono nete le con-dizioni di quel protocollo, dell'armistizio e della pace.

La occupazione temporaria di Costantinopoli è fra quelle condizioni ? Nessuno lo sa dire, fino a questo momento, o se lo sa, ancora nessuno lo ha annunciato, ufficialmente od ufficiosamente. Ma se lo è, si può temere che le difficoltà, diminuendo da una parte, sieno acoresciute dall'altra.

La corrispondenza scambiata ultimamente a questo proposito fra l'Inghilterra e la Russia, non ho avnto sopra questo rapporto una soluzione definitiva e tale da schiarire completamente la situazione. (Riforma).

Da Lamia una colonna minaccerebbe Armire e Vole, mentre un'altra colonna da Agrafa attaccherebbe Trikala e coll'occupazione di queste due città s'imposses-screbbe di tutta la Tessaglia. Una terza colonna dell'Acarnania per Arta e Prevesa potrebbe eseguire il colpo di mano su Januina ed occupare l'Epiro,

(Secolo).

#### COSE VARIE

Il fonografo parlante. Quest'altra invenzione — destinata come la acconnate ad annullare l'effetto delle distanze — è dovuta al Sig. Thomas A. Edison, ed è riferita dallo Scientific Ame-

rican del 22 passato Decembre, Trattasi di una macchinetta che ripote perfetta-mente, a volontà dell'operato, tutte le parela che le furone dette, con la voce stessa della persona che prima ha parlato. Essa si compone di un piccolo portavoce, il cui orifizio interno à attraversato da una membrana metallica al coi contro è affissa una punta pur di metallo, Dietro questa, grazie ad una manovella che pone in moto un asse tagliato a vite, si muove orizzontalmente un cilindro metallico, per modo che la punta aunessa al portavoce descriva sopra di esso una linea spirale. Il cilindro è scannellato pure ad elice, dello stesso passo della linea descritta dalla punta, e sovresso si avvolge sottil di stagnola. Da diò proviene che, vibrando il diaframma per effetto di un suono prodello nel portavece, la punta viene a contatto della stagnola in quelle parti che corrispondono alla scannellatura però quella non essendo poggiata al ciliadro viene intaccata da dentature le quali sono un ricordo esatto dei suoni che le produssero. Con ciò l'istromento sarebbe per se un fonogra o perfettissimo; ma l'inventere le ha reso parlante ponendo alla parte opposta del cilindro un altro portavoce simile al primo; muovendosi il cilindro, la punta di metallo che poggia sopra la stagnola è costretta a vibrare ogni volta che viene a passare sopra le intacche di quella; e queste vi-brazioni comunicate dalla punta alla membrana, riproducono i suoni con lo stesso tuono e timbro, purche la velocità con la quale gira il cilindro sia quella stessa con la quale girava quando i suoni Inrono pronunciati. È evidente come prodette una volta le dentature sopra la stagnola possa questa spedirsi in qualunque luogo ad una persona munita di un identico apparecchio, indicandele la velocità di rotazione, e come questa possa collocando il foglio a suo luogo e girando la manovella *udire* le parole come furono pronunziale.

L'arco della Galleria V. E. a Miliano. L' arco della Galleria è terminato o si diè principio a demolirne l'armatura. Ciò si fa a poco a poco, e con tutto le necessario precauzioni onde im-pedire disgrazio. Non si annetterè alcuna solonnità ed è rreglio, dopo le molteplici sciagure e luttuosi avvenimenti di questi giorni. In cima all' arco sono incise a granli carattori queste semplici parală: A Vittorio Emanuele i Milanesi. Lo stile, dell'arce è quello fra il 400 ed il 500, stilo della Cassa di Risparmio di Bologna, il cui palazzo fu pur costrutto con disegno Mengoni. L'arco è della larghezza di metri 32.50, alto metri 40. Su di esso andrà poi collocato un gruppo di statue dell'al-tezza non minore di metri 10; dunque l'altezza totale dell'arco sarà di almeno 30 metri. L'arcata maggiore è di 15 metri di larghezza e di 27 d'altezza, le arcate minori sono di m. 15 di larghezza e 12 di altezzo. La larghezza dell'arco, ossia la profondità è di metri 15. Le colonne di granito sono ognuna di metri cubi 10. Ogni colonna pesa 30 tonnellate. Ogni ararchitrave di granito è di metri cubì 12. Queste moli immense furono sollevate all'altezza di 16 metri. L'arco è tutto ornamentate in ogni sua parte; all'infuori dai piloni di granito che sono fisci, e la sua spesa totale non sorpasserà un milione e mezzo. La spesa dell'armatura, che si sta demolendo, fu di 120.000 lire ma si potrà ricavare circa lire 40.000 del materiale. Una difficoltà grande incontrata nella costruzione dell'arco si fu i'innalzamento dei pezzi di granito del peso di 30 tonnellate. Per questa operazione si dovottero far venire d'Inghilterra degli argani appositamente costrutti. Tutta la mole del-l'arco della Pace al Sempione potrebbe entrare in Galleria, senza offender meno-mamente le pareti, passando sotto il vano del suo giovane e colossale confratello. (Spettature)

#### TELEGRAMMI

Pletroburgo, 3. li Golos ha da Kars il seguente dispaccio: I turchi rinchiusi in Erzerum sono in preda a terribili sosferenze. Il tife uccide giornalmente 200 nomini. Nella piazza non esistono ne legni da fueco né provvigioni. Ismail Hakki è moribondo.

Vienna, 4. La nuova fase storica inaugurata dai preliminari di pace è incerta e gravissima. Le potenze accettarone la proposta d'un congresso da tenersi en-tro 15 giorni. Il Consiglio dei ministri presiedato dall' imperatore ha ripreso la sua attività. Il gabinetto, rimasto invariato, riprende le conferenze coi gruppi parla-mentari e spera di trovarli arrendevoli per ultimare le pratiche del compromesso: Lasser e Stremayer sono oramai fuori di pericolo.

Berlino, 4. I giornali officiali rilevano che la Russia sfrutterà tutte le conseguenze delle sue vittorie militari, finche, lo permetteranno le dichiarazioni fatte all'Austria ed all' Inghilterra, e che l'Austria deve procedere nella questione orientale d'accordo con l'Inghilterra.

Costantinopoli, 4. La Porta, protestando contro le misure prese dal governo greco, invoca l'aiuto dell' Europa. Sulcyman pascià è destinato alla difesa di Salonicchi. Il governo raccomanda ià calma.

Bucarest, 4. La Rumenia protesta. contro la perdita della Bessarabia.

Malta, 3. Tre corazzate inglesi sono partite per Besika.

Vieuna, 3. Bertole-Viale fu ricevulo dall' imperatore cui notificò la assunzione al trono di Umberto.

Parigi, 3. Della Rocca su ricevute alla stazione da Mollar introduttore degli ambasciatori e dal personale dell'ambasciata dell' Italia e fu condotto all' albergo in. carrozza dal maresciallo.

Parigi, 4. Cialdini è arrivato.

Vlenua, 4. Venne nominato nuova-mente tutto il Gabinetto Auersperg.

Sclangai, 3. — Un incendio di-strusse l'asilo delle donne e dei ragazzi a Trientsin; 2000 ne perirono.

Vienna, 4. Le potenze hanno ap-provato di tenere un Congresso che regoli definitivamente la questione d'Oriente. Fu stabilito che il Congresso si terra a Vienna nella prossima quindicina.

Wienna, 4. Il Gabinetto di Vienna ha indirizzato ieri un formale invito per la riunione della Conferenza in Vienna ai Gabinetti delle Potenze sirmatarie del trattato di Parigi.

Roma, 4. Grande andirivieni di am-basciatori al Palazzo della Consulta, Depretis ebbe un lungo colloquio con Bombrini, direttore della Banca Nazionale. Questi due fatti sono ritenuti sintomi di una situazione pericolosissima.

Roma, 4. I ministri della guerra e della marina furene chiamati alla Consulta dopo l'abboccamento fra l'onorevole Depretis e il sig. Bombrini, e vi rimasero un'ora. La sera, il ministro della marina mando telegrammi in cifra al comandante la nostra squadra.

Vienna, 4. La Serbia ed il Montenegro non sono compresi nell' armistizio. Nuove difficoltà sono insorte riguardo gresso per parte della Germania e dell'Au-stria. Le speciali condizioni dell'armistizio sono ancora ignole,

Bolzicco Pietro gerente responsabile.

#### Venezia 3 febbruio Rend. coglint. da I gennaio da 80.80 a 80.90 Pezzi da 20 franchi d'oro L. 21.82 a. L. 21.84 2.40 2.41 Ribriol quain d'argento. 2,31 2,31 1,4 Bancanore, Austriache. Valute Pezzi da 20 franchi da L. 21.80.a L.21.82 Bancanhte austriache 231.50 231.75 Sconto Venezia e piazze d'Italia Della Banca Nazionale Bahca Veneta di depositi e conti corr. 5.-Banca di Credito Veneto $5.1_{12}$ Carro Milano 2 febbraio Rendita Italiana 80.35 Prestito Nazionale 1866 \* Ferrovia Meridionali \* Cotonificio Cantoni Obblig, Ferravio Meridionali 247 50 378.-Lombardo Venete Pezzi da 20 lire

| Parigi 2 febbraio            | . 1         |
|------------------------------|-------------|
| Rendita francese 3 60        | 73.97       |
| 5 0.0                        | 119.70      |
| * italiana 5 010             | 74.41       |
| Ferrovia Lombarda            | 172.—       |
| " Romane                     | 76          |
| Cambio su Londra a vista     | 25.14.142   |
| sull'Italia                  | 8 1 4       |
| Consolidati Inglesi          | 95.15[16    |
| Spagnolo giorno 26           | 12.50       |
| Turga " "                    | 9.25        |
| Egiziano - "                 | 31.75       |
| Vienna 2 febbraio            | 7,777       |
| Mobiliare                    | 232 —       |
| Lombarde                     | 79.50       |
| Banca Auglo-Austriaca        |             |
| Austriache                   | 262.50      |
| Banca Nazionale              | 808. —      |
| Napoleoni, d'oro             | 044         |
| Cambio su Parigi             | 47.06       |
| » su Londra                  | 118.35      |
| Rondita austriaca in argento | 67.35       |
| * * in carta                 |             |
| Union Bank                   |             |
| Banconote in argento         |             |
|                              | <del></del> |
|                              | 1 1         |

| Gazzet                 | tino :                     | com:          | mercia)              | ie.    |
|------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------|
| ezzi med<br>Udine ne   | lii, cor<br>al <b>81</b> g | si si<br>enna | il merca<br>io 1878, | ato di |
| settoindic<br>Frumente | 100                        |               |                      |        |
| Granoturco             | are entro                  | . U(A. 1.)    |                      | 16.35  |
| Segala                 |                            | N             | 15.30                | 1:     |
| Lapini                 | *                          |               | 9.70 *               | _,_ '  |
| Spelta                 | ,,                         |               | 24 *                 |        |
| Miglio                 | *                          | н             | 21.—                 |        |
| Avena                  | 0                          | ь             | 9.50                 | -,-    |
| Sarnceno               | <b>ti</b> :                |               | 14 "                 | -,     |
| Faginoli alpigi        | ani o                      | ٠             | 27 "                 |        |
| » di piani             | irs in '                   |               | 20.→ "               |        |
| Orzo brillato          | 1.                         |               | 26                   | •      |
| in polo                | · * * ( )                  |               | 12.—                 |        |
| Mistura                | н .                        |               | . 12                 |        |
| Lenti                  | h                          |               | م 30.40              | L      |
| Sorgorosso             | 11                         | n             | 9.35                 |        |
| Castagne               | H <sub>1</sub>             | 7. *          | 12.60 *              | ]      |

| Stazione di Udine — R. Istituto Tecnico |
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|

| feburato 4 1878                         | ore 9 a.          | ora 9 p | ora 9 p.9   |
|-----------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| Barom, ridotto a 0°                     |                   |         | 16 - 3 10 - |
| alto m. 116.01 sul<br>liv. del mare mm. | 757.7             | 758.5   | 761.2       |
| Umidità relativa                        | 47                | 31      | 57          |
| Stato del Cielo .<br>Acqua cadente .    | Bereno            | вогено  | ветеро      |
| real (directions                        | calma             | S/W     | E           |
| Vento ( direzione vel. chil.            | 0                 | J       | 2           |
| Termom. centigr.                        | l 1.7<br>(massima | j 55    | 0.9         |
| Temperatura                             | ( minima          |         | S 1 1 1     |

### Temperatura minima all'aperto i4.9 :

| ORARIO DELI                  | LA FERROVIA              |  |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Arrivi                       | PANTENZE                 |  |
| da Ore i 19 ant.             | Ore 5.50 ant.            |  |
| $m_{-1}$ , $\nu = 9.21$ ant. | per - 3.10 pom.          |  |
| Figure 9.17 pom.             | Triesle . 8.44 p. die.   |  |
|                              | * 253 ant.               |  |
| Ore 10.20 snt.               | Ore Löl ant.             |  |
| da " 2.45. pom.              | Per + 6.5 ant.           |  |
| Venezia . 8.24 p. dir.       | Venezia - 9.47 a. dir.   |  |
| - 2.24 ant.                  | - 3.35 pom.              |  |
| da Ore 9.5 ant.              | per Ore 7.20 aut.        |  |
| Besintte * 2.24 pom.         | Davida 3.20 pom.         |  |
| nusiuma * 8.15 pom.          | i nesitita # 6. 10ports. |  |

# Stabilimento Oleografico Chiminello in Treviso.

NUOVO PREZZO COPRENTE NETTO DI SCONTO.

La Direzione di questo Stabilimento vista la straordinaria diffusione, che nel breve spazio di due anni ella feco delle sue bellissime olgografia che inceptrarono l'autyersale aggradimento, ne ha diminuito quasi di una metà ili prezzo, per facilitarne l'acquisto anche alle persone mono agiate, nella fiducia che sara compensata questa generosa sua determinazione con un notabile amento di commissioni.

Le imagini beno condizionate su rotolo di legno si inviano franche a mezzo postale; ma non si raccomanda nessun plico, se il committente non invia coll'importo i **trenta** centesimi per la raccomandazione.

| Dim. OLEOGRAFIE DI GENERE Prezzo                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Z Ai, L. f. C.                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                |  |
| 389 49 39 Dopo le nozze"                                                                                                       |  |
| 3的 <sub>0.7</sub> 49 <sub>7</sub> 39 Dolore diguna giovanetta :                                                                |  |
| 391 49 39 Passatempo di una gioxanetta                                                                                         |  |
| Piccole Oleografie at Cent. 24+18; alla dozzina L. 6.00                                                                        |  |
| 221 La Madonna del Rosario coi 15   222 L'angelo Custod del Kaulbach                                                           |  |
|                                                                                                                                |  |
| Graziosissimo oleografio di Cent. 22 per 17 — alla dozzina L. 4.00<br>20] Il divin fanciallo Gesa   210 Gesa in grembo a Maria |  |
| 201 Il divin fanciullo Gesu   210 Gesu in grambo a Maria                                                                       |  |
| 202 La ss. Vergine fanciulla 211 S. Luigi Gonzaga                                                                              |  |
| 204 L'immacolata Concezione 212 Maria Vergine ausiliatrice                                                                     |  |
| 205 La Sacra Famiglia 213 S. Cuore di Gesu                                                                                     |  |
| 206 Nascita di Gesù 214 S. Cuore di Maria                                                                                      |  |
| 207 S. Giuseppe 217 Ecce Homo                                                                                                  |  |
| 208 La se Vergine 218 Mater Dolorosa                                                                                           |  |
| 200 Et 30, 10 Euro                                                                                                             |  |

#### AGENZIA PRINCIPALE IN UDINE D'ASSICURAZIONI GENERALI

della colossale Società

North-British e Mercantile Inglese con Capitale di fondo di 300 Milioni di Lire

fondata nel 1809, nonchè dell'altra rinomata Prima Società Ungherese con capitale di 94 Milioni. Ambidue autorizzate in Ilalia con decreto Reale, sono rappresentate dal signor.

Antonio Fabris,

Udine, Via Cappuccini, Num. 4.

Prestano sicurtà contro i danni d'incendii e Inlmini, sopra merci per mano e per terra, sulla vita dell'uomo e per fanciulli a pramii discretissimi; sfuggendo ogni idea di contestazione sono pronte a risarcire i danni come ne fanno prova autontica i Municipii di questa Provincia, oltro i replicati elogi che vennero tributati nei pubblici giornali.

## IL GIARDINETTO

GIORNALE J'ISTRUZIONE a DILETTO pel POPOLO

Si pubblica

la prima e terza Bomenica del mese.

Prezzo d'associazione all'anno: per l'Interno L. 3,00 (franco). - ger d'Estedo L. 4,00 (france).

Lettere, vaglia, scritti, ecc. franchi alla Direzione del Giardinetto Campiore in Toscana. - Si respingono lettere, plichi, ecc. che non sieno affrancati. - Chi desidera risposta mandi il franco bollo, o scriva ig Cartolina postale doppja.

Un numero separato, costa cent. 15;

سسير عزي ٠٠ Le associazioni al suddetto periodico si riceyono anche al nostro recapito, dirigendo le domande e lettere al sig. R. Zorzi, negozio Marigo Udine S. Bartolomio Num. 18 - Si vendono anche numeri separati.

# LA FAMIGLIA CRISTIANA - PERIODICO CON 12,000 Lire in 1000 PRIMI agli Associati. MENSUALE

Lo scopo del giornale è di propagare l'amore e la devozione alla S. Sede e al Sommo Pontesce Pio IX. Si spedisce franco una volta al mese in un fascicolo in 8 grande di 16 pagine a 2 colonne. Il prezzo annuo di associazione è di L. 3. Tutti gli Associati vengono aggregati all'Arciconfraternita di S. Pietro in Roma, e si fa a toro nome l'offerta di 80 centesimi pel Denaro di S. Pietro presevandola dal prezzo d'associazione. Il giornale ha in ogni, suo numero: Articoli di fondo, brani di discorsi del S. Padre, la storia del Pontificato di Pio IX, notizie del S. Padre, poeste, articoli veligiosi e morali, racconti e aneddoti, giuochi di passatempo cec. e un Romanzo in appendice. — Agli Associati sono stati destinati 1000 regali del valore di circa in il 1110 di a estrarsi a sorte. — Chi procura 15 Associati riceve una copia del giornale in dono e 10 numeri gratuiti per l'estrazione; e al Collettore di 15 Associati, unitamente ai suoi 15 Associati, è assicurato uno del premi.

# DIBLIOTECA TASCABILE, DI RACCONTI E ROMANZI

Scopo di questa pubblicazione è di presentare alle famiglio italiane una collana di Racconti amenti ed onesti, atti ad istruire la mente e a ricreare il cuore.

Ogni mesa si spedisce agli Associati un vo-lumetto di circa 160 pagine. Il prezzo annuo di associazione è di L. 4 per l'Italia, L. 5 per gli altri Stan d'Europa. Chi acquista tutta la prima Serie di Bu volumi, invece di L, 50 li paghera sole L. 32, e ricevera in dono i 12 volumi dell'anno corrente.

#### I. SERIE

Un vero Blasone: L. 1),70. Cignale il Mina-tore: Volumi 3, L. 1,60. Bianca di Rougeville: Volumi 4, L. 1,80. Le due Sorelle: Volumi 7, Volumi 4, L. 1,80. Le due Sorette: Volumi 7, L. 5, La Cisterna murata: cent. 50. Stella e Mohammed; Volumi 3, L. 1,50. Beatrice - Cesra: cent/50:/Incredibile ma vero: Volumi 5, L. 2,50. I tre Caracco: cent. 50. La vendetta di un Morto: Volumi 5, L. 2,50. Cinea: Volumi 7, L. 3,50. Roberto: Volumi 2, L. 1,20. Felynis: Volumi 4, L. 2,50. L'Assedio d'Ancona: Volumi 7, L. 1, R. heier di un Elibertoni 15,0. Il 2, L. 1. Il bacio di un Edbbroso: cent. 50. Il Cercatore di Perle: Volumi 2, L. 1,20. I Contrabbandieri di Santa Cruz: Volumi 3, L. 1,50, Pietro il rivendugliolo: Volumi 3, I. 1,50, Avventure di un Gentiluomo: Volumi 5, L. 2,50, La Torre del Corvo: Volumi 5, L. 2,50, Anna Severin: Volumi 5, L. 2,50, Isabella Bianca-mano: Volumi 2, L. 1,50, Manuelle Nero: Volumi 3, L. 1,50, Episodio della vita di Guido Reni II Callellingio di Bundia Volumi 2, 1, 1,60, Maria Collellingio di Parigi: Volumi 3, L. 1.60. Maria Regina Volumi 10, L. 5. I Corvi del Gevaudan: Volumi 4, L. 2. La Famiglia del Forzato ell dito di Dio: Volumi 4, L. 2,50.

#### II. SERIE

La Rosa di Kermadeo: cent. 60. Marria: cent. 60. Le tre Sorelle: Volumi 2, L. 1,20. L' Orfanella tradita: Volumi 2, L. 1,20.

Questi racconti si spediscono anche separa-tamente ai committenti, franchi per posta al prezzo sopra indicato.

#### ORE RICREATIVE

PERIODICO MENSUALE

CON 800 Premi AGLI ASSOCIATI DEL VALORE pl L. 10,000.

Questo periodico, che ha per iscopo d'istruire dilettando e di dilettare istruendo, vede la luce una volta al mese in un bel fascicolo di 24

pagine a due colonne, e contiene: Romanzi, storie, viaggi, commedie, novelle, favole, storia naturale, proverbi, sentenze ecc., giucchi di naturale, proverbi, sentenze ecc., giucchi di conversazione; sciarale, indovinelli, sorprese, scacchi, rebus ecc. Il prezzo annuo di associazione è di L. 3, e di L. 4 per l'estero. Agli Associati sono stati destinati SOO reggali del valore di circa 10 mila liro da estrarsi a sorle — Chi propuenti 15 Associatione de l'accompand 15 Associatione de l'accompa

da estrarsi a sorte. — Chi procurerà 15 Asso-ciati riceve una copia del giornale in dono e 10 numeri gratuiti per l'estrazione; e al Collettore di 15 Associati, unitamente ai suoi 15 Associati, è assicurato uno dei premi. Chi prima di associarsi desidera ricevere il primo numero del giornale col Programma e coll Elenco, del Premi, lo domandi per car-tolina postate da cent. 15 diretta: Al periodico Ore Rioreative, Via Mazzini. 206, Bologua.

Chi si associa per un auno ai tre periodici. Ore Ricreative, La Famiglia Cristiana e la Biblioteca tascabile di romanzi, inviaudo un Vaglia di L. 10 entro lettera franca alla Tipografia Felsinea, in Bologna, riceverà in dono 5 copie dell' almanacco Il Buon Augurio (al quale è annesso un premio di fr. 500 in oro), o 25 libretti di amena e morale lettura.